

8. 1. Q. II.80





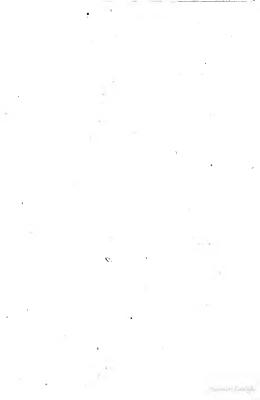

## INNO.

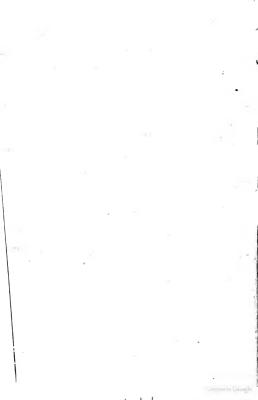

8620

SU LE PROVIDE DECRETAZIONI

6º fala

di Yua Maesta

## FERDINANDO II.

Re del Regno delle Due Sicilie.





NAPOLI

TIPOGRAFIA CATANEO, FERNANDES E COMP.

1830.

3,398

Lesano Goigle

## INNO.

(1) Dissi ben io, Signor, che la tua aurora Tal chiaro giorno ancora predicea, Che l'egual non avea da'lidi Eoi Recato a noi.

Quanto sereno questo Ciel rendesti

Con quel, che già facesti in pochi istanti!!!

Per opre si prestanti ah! d'ogni coro

Sei già l'amore.

<sup>(1)</sup> Nell' Inno dato alla luce nel trascorso Mese di Maggio.

Oh! come rallegrasti le tue genti

(1) Con quelli primi accenti, che dal Trono In alto tuono a'lidi più rimoti Rendesti noti!

Qual non richiedi premurosa zelo
In chi scelto dal Cielo qui si vede
La Fede a sostener del Sommo Nume
Con pio costume!

E chi le veci tien d'Astrea fra noi
Oh! quanto vuoi che sia giusto, e prudente,
E che innocente serbi a tutte l'ore
La mano, e il eore!

E qual non desti mai pronto riparo

Col raro esempio tuo per l'invecchiate

Piaghe arrecate già da più imponenti

Sinistri eventi!

In questa, e nelle seguenti quattro quartine si allude a'magnanimi sentimenti dell'aureo Proclama de'9 Novembre.

Di Marte a' Figli ah! quali sensi poi Degni de' Sommi Eroi non ispirasti, Onde ne' Fasti vada il nome loro Pien di decoro ?

E qual terror non scorse per le vene
A chi sostiene alcun Regio comando,
Il memorando sul Sicano lito
Esempio udito?

(1) Oh! come quel, che già di Te cantai,
A' rai di TANTO SOL, che a noi risplende,
Chiaro si rende, e fa che cresca insieme
La nostra speme!

Spera ogni cor, perchè di tutte quelle
Rare virtudi belle splendi adorno,
Che ornaro un giorno chi del mondo intero
Resse l'Impero.

<sup>(1)</sup> Nel suddetto Inno.

D'Augusto in Te la saggia previdenza,
Di Tito la clemenza, e di Trajano
L' economica mano si palesa
In ogni impresa.

E di Antonino pio l'impegno istesso

Pel ben comune espresso in Te si seorge;

Onde in noi sorge, e prende la speranza

Ognor possanza.

Spera ciascun veder verificata

La tanto decantata età dell' oro

Per quell' Alloro, che ti cinge alfine

L'Augusto crine.

E che sperar da Te mai non dobbiamo, Se all'opre tue vediamo chiaramente Che l'Angelo Tu sci,

(1) Che io dissi già ne'versi incolti miei?

In contrassegno della più alta ammirazione, e profondissima divosione L'Abate Giuseppe Bertini, Romano.

<sup>(1)</sup> Nel ridetto Inno.





